





CCBA

中的专



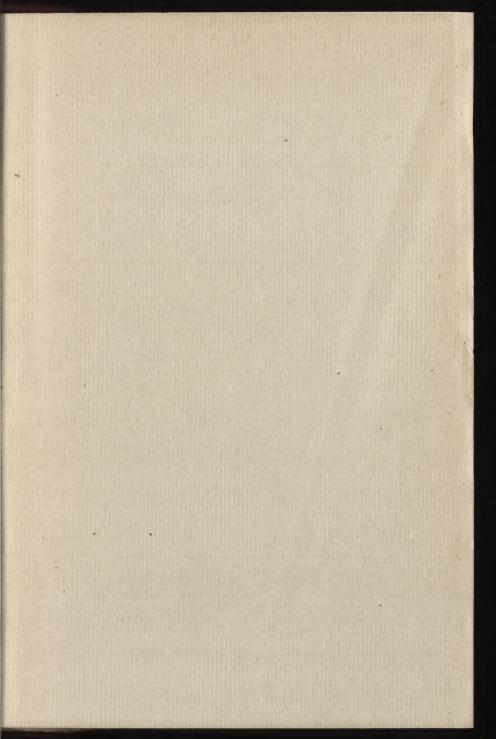

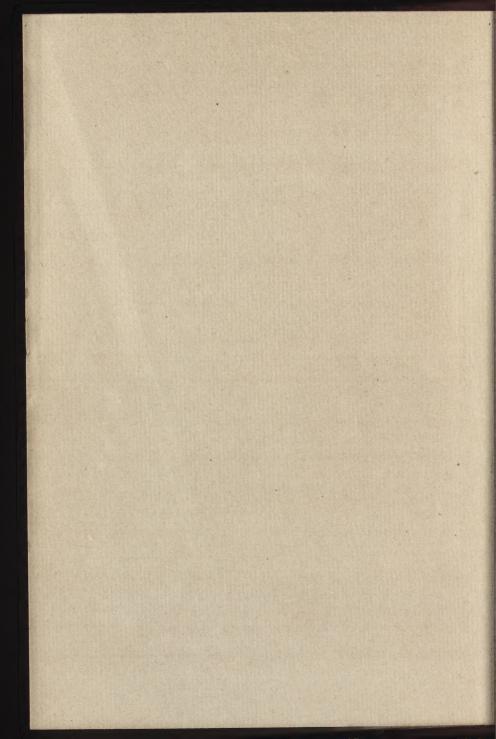

### LA

# DESCRIZIONE DELLA POMPA, E dell'Apparato

Fatto in FIRENZE, nel Battesimo del Serenissimo Principe DI TOSCANA.





IN FIRENZE.

Appresso i Giunti. M D LXXVII.

Con Licenza, e Privilegio.

### LA

## DESCRIZIONE

DELLA POMPA, E dell'Apparato

Fatto in FIRENZE, nel Battesimo del Serenissimo Principe





IN FIRENZE.

Apprello i Giunci. M D LXXVII.

Con Licence, e Privilegia.

## AL MOLTO MAG. ET ECC. M. GIOVAN VINCENTIO

male Maestay orthe & Eg all Men de less pro-

Segretario del Serenissimo Gran Duca la adunquecon lishashor ibounele felice

Alla Corte Cesarea.



O hopensato, che la descrizzione della pompa, che s'è fatta nel battesimo di questo nostro Serenissimo Principe, e per la sua ordinata magnificen za, e belle Za, e per l'af-

feZzione uniuersale di tutti i Principi,e di tutti i popoli verso l'altel za di questa casa: debba no pure esser descritta, ma publicata ancora. Onde hauendola con licenza de soprastanti di questa cura, e per opera, e diligenz a d'alcuni amici fattamettere insieme, 5 appresso stamparla: a niu no altro, che à voi ho creduto di poterla piu conueneuolmente inuiare, il quale trouandouine. seruigi del Gran Padre di questo Principe, a

cotesta

cotesta (esarea corte impiegato, e per voi stesso delle gloriose memorie del Signor vostro, quanto alcuno altro sentirete diletto, & a coteste Imperiali Maestà; come di cosa dall'un de' lati procedente da loro, ne potrete sar dono. Prendetela adunquecon lieto animo, e viuete selice.

Di Firenze il di di Settembre, 1577.

Di V. S. affettionatiss. parente, e seruitore.

D bopenfato, the lade-Jacopo Giunti. serike some della pompa, che se famanelbanefino de questo nostro Serenif fimo Principe, e per la sua ordina a magnificen zasebelli (zaseper laffexasone viniuesfale di tatti i Evincipi, e di tutti iropoliciens for latter sadi questa casa: debbano pure effer descritta ma publicata ancora. Onde braneridola consiscenta a des soprastanti di questa cura eper opera, e otheren and alcum anner fattametrere infieme, Sappressa la min no almo, che a votho creduto di peterla pue conmenenolimente minare, il quale tronardonine fernigived Gran Tadve di questo Principe; a cotesses



## Apparato del Battesimo.



E NELL'APPARATO, fatto per le Battefimo del Serenissimo Gran Principe di Tosca na, si susse potuto sare tutto quello, che il merito, e la grandezza del Battezzato; & il deside rio, & cordiale assezzione de popoli, per tanto disiderato parto, & a Dio chiesto con assetuosissime preghiere, harebbono richiesto: no

se sarebbe mai fatto cosa si grande, ne cotato magnifica, che non fuste stata piccola. Me percioche la capacità del luogo strigneua da vna parte:e dall'altra, e molto piu, la breuità del tempo, essendo soprauenuta occasione di fare molto prima, che non si era disegnato, per la venuta dell'Illustrissimo Signor Don Antonio di Mendozza, Caualier di S. Iacopo, e Cameriere di Sua Maestà Cattolica, da lei mandato a tenere in sua vece a Battesimo detto Serenissimo Gran Principe: si è fatto tutto quello, che acconciamente si è potuto, che certo hauuto rispetto alla breuità del tempo, come è detto, si può dire assai, come si può ve dere in opera, e parimente in questa descrizzione. Ma prima che ad'altro vegniamo, è da sapere, che la forma del Battesimo, o vero chiesa, doue si è satto questo Battesimo, la quale su già Tépio di Marte Vendicatore, è quasi la medesima, che'l Panteon di Roma; saluo, che doue quella è di figura tonda, onde piglia il suo nome, questa è otrangulare, & ha negl' Angoli alcuni pilaftri, i quali tornano dentro come colonne quadre Corinthie. E fra l'vna, e l'altra, diuise in vgual spazio, sono due colonne del granito dell'Elba, del quale tante se ne veggiono in Roma, del medesimo ordine: E così vengono a restare in ciascuno de gl'orto lati, tre spazij, che sarebbono in tutto ventiquattro. Ma perche dalla banda di Ponente surono leuate già le due colonne, che vi erano, e gettato vn' Arco, pfare la Cappella Maggiore, & accommodare da poterui celebrare i sacri misterij, & vsfizij, secondo l'vso delle Chiese Christiane: & altre tre ne occupano le

tre

Apparato del

tre porte principali: Quella del mezzo voltaa Leuante, la seconda volta a Mezzo giorno, e la terza che è dalla parte di Tramontana, con le porte di Bronzo, che sono tanto, e meritamente celebrate, & in particolare quella di mezzo, vaghissima sopra tutte, e sabricata con tanto artifizio, esi marauigliose historie, che no hauendo pari al modo, toleua dire il gran Michelagnos lo, che ella sarebbe stata bene alle porte del Pradiso: végono a re stare gli spazij da potersene seruire, solaméte diciorto. Di questi adunque i quattro del mezzo, doue no sono le porte, sioè quello douettà laminor tonte del Battesimo, la quale setue all'vio quo tidiano; quello che occupa la sepoltura del già Papa Giouanni axiij, e gl'altri due, che seruono, quasi come Cappelle, sono stati coperti con quattro historie grandi quato èlo spazio fra colonna, e colonna : & in quelli, che sono di quà, e di là, e mettono in mezzo ciascuno di questi quattro, có quelli, che similmente met tono in mezzo le porte (che in tutto vengono a restare quartordici) sono state poste sopra altrettanti piedestalli, o base, che vogham dire, molto ben fatte, & ornate ricchamente, quattordici statue, nel modo, e con le considerazioni, e distinzioni, che and the state of the

Conciosia cosa, che il fondamento, e sostanza principale del Battesimo sia la santa Fede; che ella si contenga ne' dodici Articoli, compresi nel sacro Simbolo de gl'Apostoli, detto da noi il CREDO; eche di essi Articoli si dimandi particolarmente, come di cosa necessaria nel Battesimo, a chi rispode pio putto, che si ha da battezzare : per questo chi ha haunto cura di ordinare l'apparato di questo con solenne Battesimo, ha fatto porre in do dici dei detti spazy, e sopra i suoi piedestalli, come è detto, dodici statue, rappresentanti le persone de gl'Apostoli: ponendo 10pra ciascuno quella particella del Simbolo, e per parlare pit propriamente, quell'Articolo, che la fama comune, d cauato, o contermata d'alcun Dottore, ha ottenuto, che ciascun di loro particolarmente vi mettelle: e di tutti congiunti insieme, le ne facesse il detto Simbolo. E nelle due, che auanzauano, che sono quelle le quali mettono in mezzo la porta principale, fono state aggiunte con molto giudizio, due statue di donne. L'vna per la legge della Natura, nella quale viste il mondo sotto gl'antichi Patriarchi piu di tre mila secento anni: & l'altra per la legge scrit, ta, e stara data da Dio a Moise nel monte Sinà, la quale stette nel

luo

TER.

suo vigore, infino al gratioso anuenimento di nostro Signore: Lequali amendue non doghote, o mal contente dell'essere man cate, elvenure meno; ma letizianti, e sekose; p hauere la grazia di Dio, da loro con sommo disiderio lungamente aspettata, mediante il Santo Battesimo; finalmente soccorso il mondo, donando quegli aiuti, quella vita, e quella salute, che l'vna tozza, e debole; el'altra oscura, e piu presto figura, e segno, che fatto: & ambedue insieme diffettiue, e mancanti, non haueuano potuto.

Et affine, che anche nelle base di dette statue si veggia alcuna cosa a proposito, sotto ciascuna delle dette dodici statue si rappre fenta in vna historietta in chiaro scuro di varii colori, la Prouincia, sfata da quell'Apostolo conuertita dall'Idolatria al vero cul to Diuino, e Santa Religione Christiana; secondo che fra loro, dopo l'Ascensione del Signore in Cielo, si diuisero le Prouincie, o vero toccarono a ciascuno in sorte. Nel che fare si è seguitata la divisione assegnata specialmente da Santo Isidoro Ve scono Ispalense, egregio, e graue scrittore: ancorche alcuni ci fac ciano in due, o tre alcuna piccola differenza, e di poco momento: Delle quali rute historiette si dirà particolarmente a suo

luogo.

Nelle quattro dunque già dette historie grandi si vede figura to, come in diversi tépi, e per lo medesimo ministerio de gl'Apo stoli, e discepoli di Giesu Christo principalmente; e di poi per opera de gl'altri credenti, e serui di Dio, successiuamente si spargesse il Sacramento del Battesimo per tutto il mondo, e per ogni forte d'huomini, come si vede in alcuni grandi Epitassij, e molto ben fatti, stati posti dalla parte di dentro sopra le tre porte. De quali quello, che è sopra la porta di Mezzogiorno, e dirimpetto alla Mitericordia, tratto del Sacro Euangelio, quando nostro Signo commette agl'Apostoli che vadano seminando per l'vniuer to, la dottrina sua, & l'Euangelio della grazia, & il Santo Battesimo, dice così. EVNTES IN VNIVERSVM MVNDVM, PRÆDICATE EVANGELIVM OMNI CREATVRÆ, BAPTIZZANTES OM-NES. In quello, che è dirimpetto a questo, cio è dalla parte di Tramontana, e verso la Canonica, si leggono quelle parole del Testamento vecchio, pronunziate dal gran Profeta Dauit: Il qua le antiuedendo per Diuin lume, questa singolar grazia, se bene a venire, come di già vennta, guidò in spirito. IN OMNE M 33 11 11

Apparato del

TERRAM EXIVIT SONVS EORVM: ET IN FINES ORBIS TERRÆ VERBA EORVM. Sopra quella del mezzo, e principale, in persona di tutto il mon do, cognoscente di tanto dono, come se volesse incitare tutte le nazioni del mondo, e tutte le sorte d'huomini a renderne tutte insieme grazie a Dio, e celebrare il Signore, sono state poste, & ancor vi si leggono queste parole: REGES TERRÆ, ET OMNES POPVLI LAVDENT NOMEN DOMINI.

Nella Cappella principale, e dirimpetto alla porta del mezzo si vede in vna gran tela il Battesimo di Nostro Signore, quando con la sua persona, bagnandoss nell'acque del fiume Giordano, è battezzato da San Giouanni; no dico mondò se stesso da quel le colpe, che non haueua, ma si ben santific d'acque tutte, onde potessono per l'auuenire mondare, e lauare le colpe nostre, e di tutti i credenti. E questa haueua dalle latore due historie prefiguranti, sotto certo velo, & ombra d'vn'altro fatto, questa salute data veramente al mondo, per lo santo Battesimo, cosi sotto la prima, come sotto la seconda legge, come piu particolarmente si dirà di lotto :

Finalmente, quanto appartiene all'ordito (dirò così) di que-Ro, per quanto ha portato la strettezza del tempo, veramente regio, & bellissimo apparato; è stato fatto innanzi alla porta del mezzo vn portico, o vogliam dire loggia, o ricerto a guila d'Arco trionfale con molto riccho, e vago ornamento. Il quale posando sopra quattro mezzi pilastri dalla parte del Tempio, e di suori so pra due pilastri, in su i canti, e due colonne in mezzo di ordine Dorico, si alza in tutto braccia venti da terra, e lungo quattordie ci, e largo otto. E sopra questo nella parte piu alta è vna grande Arme del Serenissimo Gran Duca, e da gli lati dentro vn bellissimo finimento di Balaustri; il giorno del Battesimo stette la

Non è anco da tacere prima, che si venga alla descrizione delle cole particolari, che tutto quello, che in questo Tempio di San Giouanni era nel mezzo di rileuato, come la fonte maggiore con tutto quello, che haueua intorno, e così il choro de' Preti, & ognialtra cosa è stata leuata via del tutto, non solo per meglio accommodare l'Apparato di questo Battesimo, ma anco pet tidurre in miglior forma, & fare, che al tutto di quel nobilissi-

mo, &

mo, & antico Tempio corrispodano le parti di dentro, & abbellirlo, & arricchirlo nella maniera, che sono stati fatti tutti gl'altri principali di questa città: oltre che tutto quello si è leuato, non che susse di commodo, & ornamento, anzi impediua piu presto la sua belta vista: ma era anco in parte guasto, e massimamente la sonte. Nel che sare si è trouato nel mezzo, doue apunto era la fonte maggiore, il sondamento della Colonna come si crede, in

su la quale staua la statua del detto Idolo di Marte.

Hora hauendo a ragionare piu distintamente di ogni cosa par ticulare, parte per parte, diciamo cominciadoci di fuore, e dal so pradetto vestibulo, e portico, posto innazi alla porta principale, che in cialcuno de i due vani, i quali come si è detto, mettono in mezzo la porta, è vn'historia, quasi al medesimo proposito. Cociosia che essendosi descritto dentro, in che modo il mondo tutto, e ciascuna delle sue parti venisse al lume della legge della gra zia, & al Santo Battesimo; pareua, che si douesse venire a qualche particulare di Roma, capo, e seggio dell'Imperio Christiano: però nella prima delle dette due historie si vede in molto bella pittura colorita a olio, quando, e da quale primieramente dei Romani Imperadori si riceuesse il Battesimo. Et in questa historia si sono hauute due considerazioni: l'yna, che quel su, se non principio del Battesimo (percioche gran tempo innazi si era sparso per tutte le parti dell'Imperio) al manco principio di poterlo publicamente, eliberamente consessare, predicare, & amministrare; doue prima segretamente, e alla sfuggita, e con mille sospetti, e pericoli si era fatto: onde vsci quello, cosi innumerabile, come gloriosissimo esercito de Martiri, che tato honora, & ammira il mondo. Però fu veramente quel giorno alla Chiefa, per la pace, e quiete de' suoi figliuoli col paganesimo, ptincipio di vn nuouo secolo. L'altra considerazione si è, per vn certo special rispetto, e proprio della città nostra: La quale come Colonia del popolo Romano, & vscita di quel sangue, douea pigliar gran piacere di vedere, come l'antica, e principale origine sua, & poi conseguentemente i piu vicini, e proprii padri si scoprissero, e quando la prima volta con tato zelo, e dimostrazione d'amore, Christiani, & riceuessero pu blicamente, & alla scoperta il Battesimo. Si vede dunque nell'vna come Gostantino il Magno, fusse il primo, che publicaméte riceuesse la Fede di Giesu Christo, & l'assecurasse, & bandisse

per tutto: & come alla Diuina potenza piacque; oltre, che assai per se stessa, senz'altro aiuto la disendeua, manteneua, & ampliaua; che a maggior consusione, e scoppio del principe delle tenebre, il Regno, e la potenza del mondo fino all'hora stata suo principale istrumento ad opprimerla, la pigliasse in protezzione. Vedeuisi adunque Gostantino nel mezzo delle solenni, e facre cerimonie, humilmente inginocchiato a piedi di San Sal uestro, riceuere con somma diuozione il Santo Battesimo, e co tanta letizia, e cordiale contentezza de' circonstanti, che il cielo di sopra, la terra, le pietre, & le mura intorno, pare che ne giubilino, & esclamino, che quello è veramente il giorno, il quale ha fatto il Signore: e nella base di questa historia, si leggono questeparole: MAGNVS CONSTANTINVS, MA-XIMIS DIVINITUS ACCEPTIS BENEFI-CIIS, AVCTOREM VERVM DEVM A-GNOSCIT: BAPTISMVM RECIPIT, ET CHRISTIANIS PACE, AC TRAQVILLI-TATE PUBLICE RESTITUTA, ECCLESIA LONGE LATEQ. GLORIAM AVGET.

Nel fopracielo poi, per la larghezza di questa historia, che è il palco, e foffittato, o vero come noi diciamo il cielo di questo por tico(divilo anch'egli in tre parti, secondo gli spazij, che fanno le colonne) è dipinta di colori in vn'ouato Roma, nella maniera, che in alcune medaglie si vede a sedere, con Romulo, e Remo, e la Lupa lor nutrice a piedi; tenendo nella palma vna vittoria alata, che ha nell'vna mano vna corona d'alforo; & nell'altra ill Labaro, che fu proprio de' Gostatini, col nome di Christo abbreuiato alla Greca, come anche in alcune medaglie si vede in questa forma 11 resto del campo è tutto sparso di grottesche, di sacrificij, di trosei, di spoglie, & altre santasie, tutte a proposito. Nel fregio poi d'intorno al diritto dell'ouato di Roma, sono quattro, come Camei: Nell'vno de' quali si vede ritratto, quando S. Elena madre di Gostantino, ritruoua la Croce: Nell'altra, quando dormendo Gostantino nel suo padiglione, in gran pensiero, per la pericolosa guerra, che glisoprastaua, gl'apparue vn' Angelo col fegno della Croce, dicendoli, Gostantino, in questo segno vincerai: E conseguentemete nell'altra, quado affrótatosi có Massenzio, lo scófiste; & come colui suggédo a fio gò nel Teuere, cadendo egli stessi, per Diuin miracolo, nell'in-

ganno,

ganno, che egli haueua per altri ordito, della rouina del ponte: Nella quarta, & vltima finalmente, si vede l'Arco Trionfale, che in segno di questa vittoria, gli su dal Senato, e popolo Romano a perpetua memoria fabricato, & il quale ancor hoggi si vede; assai ragioneuolméte, se a si gran numero d'anni si pesa, & a tan te rouine di quella città, coseruato in Roma. Doue no sono pun to fuori di questo concetto le parole, che ne i fianchi vi si leggono, FVNDATORIQVIETIS, & LIBERATO-RI VRBIS, che forse meglio sarebbe stato ORBIS, a questo proposito, come ben fanno nella principale inscrizzione quelle INSTINCTV DIVINITATIS, per lavie

sione detta purhora.

Nell'historia compagna di questa, propria della città nostra, si vede nel mezzo della piazza publica il popolo Fiorentino cor= rere dinotamente a battezzar si da il Santo loro Vescouo; per no me, e per vedersi giunto al tempo, che tanto hauea disiderato, del publicarsi la gloria del nome di Giesu Christo, con piena libertà, e sicurezza, veramente Felice, che cosi haueua nome all'hora il Vescouo nostro. Vi si veggiono parimente alcuni da parte, portar via la statua di Marte, già principale Idolo, & pro tettore di quel popolo. Il quale, seguendo le loro sauole, per an tichissima origine, & per altre cagioni, che parte sono, e parte saranno ancora da i nostri scrittori raccontate, si credeua disceso di Marte, e per lo popolo di Marte si nominaua. E di questa hi storia, stata dal medesimo Maestro, che l'altra eccellentemente colorita a olio, le parole, che a pie si leggono, sono queste.

FLORENTIA MARTIS. AC CETEROR. VETERVM DEOR. SACRIS, ERRORI-BVSQ. SVBLATIS; VERVM CHRISTIANÆ RELIGIONIS CVLTVM, CLAM ANTE SVSCEPTVM PALAM PROFITETVR, ET SVM MA PIETATE, AC MAGNIFICENTIA

EXCOLIT.

Nel palco corrispondente a questa historia, è figurato a somiglianza dell'altra, la città di Fiorenza, con la corona Reale del Gran Ducato della Toscana, con lo scetto in mano, col suo Lione a piedi,& con molte grottesche, per entro il cielo sparse, di fiori, d'Angioletti, di palle, & d'altre si fatte cose.

Et perche anche questa ha le sue quattro historiette nel freg-B

12

gio del cielo, e come l'altre a guisa di Camei, ne molto lontane dal proposito di questo Epitaffio: nella prima si vede il popolo concorrere diuotamente al Tempio già detto di Marte, e di nuo uo consecrato al Santissimo Precursore San Giouanni Battista. per nuouo Protettore della città eletto: & introdurui la sua san ta imagine. Nella seconda si vede Santo Ambrosio, quel singo lar lume della santa Chiesa, consecrare la Basilica di S. Lorenzo, chiamata perciòda San Paulino Vescouo di Nola, che largamente ciò racconta, si come anco fanno altri scrittori; la Bafilica Ambrosiana. Laqual Chiela di San Lorenzo su poi con tanta magnificenzia, grandezza, e bellezza, dal Gran Cosimo, il vecchio, e Lorenzo de' Medici suo fratello, rinouata, anzi, come veramente si può dire riedificata, che non ha in queste tre parti superiore alcuna, e poche pari: Segno troppo chiaro, & euiden te, con tante altre ricchissime fabriche di chiese, & Monasterii. non solo della Magnificeza, & Realeanimo di questa famiglia. ma anco, & molto piu della fingolare pietà, e Religione verso Iddio. Il quale non è marauiglia, se l'ha conseguentemente a tanta altezza sublimata: & in honore, e grandezza tuttauia prosperata, & accresciuta, quanto hoggi si vede. Nella terza si vede Radagasio Re de Gothi partirsi sconsitto dall'assedio di Firen ze, & ne'monti di Fielole esser satta de' suoi quella memorabile strage, nella quale piu di 200000. ne surono dispersi, morti, e fatti schiaui. Nell'vltima si vede, come in memoria di cosi granvittoria, che da i Fiorentini si ottenne l'ottauo dì d'Ottobre, cioè il giorno di Santa Reparata, si edificasse al suo nome quel celeberrimo, e marauiglioso Tempio, che nell'altezza, e grandez za della sua Cupola, è fino a hoggi vnico al mondo. Vhimamente nel cielo corrispondente alla detta porta del mezzo, sotto il quale, secondo il rito de' Christiani, si sono fatte alcune sacre cerimonie, e particolarmente quella del sale, che si pone in bocca, auanti, che il bambino s'introduca in chiesa: si vede nel cerchio di mezzo vna pura, e candida colomba con alcuni Angioletti intorno, fignificante (conforme alla cirimonia lopradet ra) la graz a dello Spirito Santo nel suo primo dono, che è il ve ro fale della Sapienza celeste, la quale da Dio s'infonde nell'anime de suoi fedeli. Il resto del campo, si come dell'altre, è tutto pieno di simili grottesche, cioè sparso pertutto, molto vagamente di Angioli, & altre cose sacre. Hora

Hora entrando in Chiesa, & cominciandoci dalla Cappella principale, per venire al particulare delle cole già dette di sopra generalmente, diciamo, che nell'historia principale, e dirimpetto alla detta porta del mezzo, alta fra le quattordici, & quindici braccia, e da basso larga tredici, e di sopra tonda, si vede di mano. di Maestro eccellete nel mezzo, Giesu nostro Signore estere Bat= tezato da San Giouanni Battista, tutto quasi tremante per riuerenza, nel fiume Giordano; in graziosissime figure alte piu di sei braccia l'vna; tanto ben fatte, e con tanto giudizio, e si bella maniera, che no è quali possibil credere siano state fatte in cosi brieue tempo: anzi non si può quasi credere, che non vi si sia speso lo studio di molti mesi. A man dritta è vno ignudo della mede sima grandezza in molto vaga attitudine, il quale pare che triemi, & appresso a lui vn'altro, che si scalza, standosi amédue sotto certi grandissimi arbori, non meno belli nell'esser loro, che si siano le figure. A man manca sono colorite in simile maniera due figure con i loro vasi, che rappresentano (vn maschio, el'altro semina) i due siumi di Giudea, o vero sonti IOR, & DAN. I quali congiunti insieme, e diuenuti vn fiume solo, fannoil JORDANO. E sopra questi sono due bellissimi Angeli, i quali serbano con bel modo le vestimenta di Christo, mentre è battezzato nel Giordano: e di sopra in vn'aria piena di grazia, e benignità, anzi veramente Dinina, stà vna colomba grandissima, per lo Spirito Santo, mandata dal padre, con queste parole, HIC EST FILIVS MEVS DILECT VS. IN QVO MIHI COMPLACVI.

Nelle guance, e piegatura di questa Cappella, e tribuna maggiore, sono state satte d'ordine del medesimo Maestro, due gran di historie similmente colorite, nelle quali si rappresentano quel le due, che per testimonio de' due principali Apostoli, surono sigura, & ombra del S. Battesmo: dimostrado, come per quello si doueua al debito tempo saluare il mondo; come già prima, e poi, si erano, per Diuin consiglio, mediate l'acqua saluati i serui, & popolo di Dio. Onde nel satto stesso di tutte tre queste leggi, di Natura, di Figura, & di Grazia, si vede insieme quanto diuei so, e piu spauenteuole, e meno essicace sulle il modo della sigura, che il grazioso, & amplissimo benesizio del sigurato. Ne questo solo, ma quello ancora, che chiunche del grembo della Santa Chiesa Catholica, sigurata per l'Arca, e della guida della.

vera luce, cioè della nostra vera legge, di che fu figura la Colonna del fuoco; si truoua fuore: si può dir veraméte, andar naufragando, per questo tempestoso mare d'errori, e di cecità mentale, e dolorosamente, & irremediabilmente perire. Però nell'vna a man destra si vede in vna gran tela il Diluuio, con l'Arca, dalla virtù Diuina, in cosi horribile tempesta, difesa, & conseruata Il che si dimostra con vn raggio celeste, che si vede nella parte piu alta, e sopra l'Arca: La quale in vn'olcuro terribile, e spauentoso si stà molto ben fatta, sopra l'acque sicura, mentre a balfo, chi è affogato, e morto del tutto, chi va cercando di falire fopra alberi, chi di fuggire, e chi in vn modo, & chi in vn'altro pro cacciando in vano di saluarsi. Ma se bene nella detta Arca all'horanon si saluarono in numero se non otto persone; in effetto non di meno, & in sostanza si può dire, che si saluasse tutta la generazione humana, & all'hora si ristrignesse in quell'otto anime sole: si come ben dichiarano le parole di San Piero nella sua prima epistola: SALVAE FACTAE SVNT PER AQVAM: sott'intendendo quello che segue appresso, che per non multiplicare in tante parole, & reputandole assai note, si sono lasciare, ET NVNC SIMILIS FORMÆ SALVOS FA-CIT BAPTISMA. Nell'altra historia, che è dirimpetto a questa, e della medesima grandezza, si vede il passaggio del popo lo Israelitico, per lo mar rosso, quado le medesime acque diedes ro la via sicura, a disesa del popolo di Dio: e gli nimici, e persecu tori suoi, si come apunto ancho nel Diluuio adiuenne, sommerse, & inuolse nell'onde, e condusse a morte; mentre pensarono stoltamente, che anche a loro douessono l'acque dar sicura via,e passaggio, come haueuano fatto a gl'Hebrei. E che ciò susse segno, e figura del Battefimo, lo dichiarò San Paulo nelle parole, che a pie di detta historia si leggono, BAPTIZATI SVNT IN NVBE, ET IN MARI.

Hora venendo alle quattro historie grandi, nel mezzo apunto de i quattro lati de gl'ottangoli, che non sono dalle porte, ne dal maggiore Altare occupati; il suggetto delle quali è conforme al titolo generale, EVNTES IN MVNDVM VNIVERSVM, &c. diciamo, che hauendo gl'Apostoli, & altri Discepoli di Christo sparso per tutto il mondo la verità del santo Euangelio, con la grazia del Battesimo, ciascuno in qualche prouincia particulare; in queste quattro si mostra in

genere

genere il medesimo, per le quattro principali parti, lequali comuneméte, apprello tutte le nazioni, distinguono a guisa di Cro ce il mondo, e ciò sono, Oriente, Occidente, Mezzogiorno, e Tramontana. E tutte queste surono collocate secondo il vero sito del cielo. Imperoche nella parte che risguarda l'Oriente, doue è il Crucifisso, con tanta divozione da tutta la città venerato, è posta quella propria historia, nella quale è figurata la con uersione delle parti Orientali, nelle quali veramente cominciò a nascere la salute, e spargersi la luce della nuoua, e santa legge. Onde vi si vede il Sole nascente sopra le cime de' poggi; per la campagna piena di palme, & altri segni, dimostranti la proprietà di que paesi, estere sparsi Predicatori, e Battezzatori, con gran numero di genti intorno, cosi Gentili, come Giudei, e Sacerdoti, e Laici vestiti secondo l'vso di que' tempi, e di que' paesi: parte vdire attentamente le predicazioni, e parte diuotaméte riceuere il Battesimo. Della quale historia nella Base, in vago Epitaffio si leggono quelle parole del Profeta, indiritte alla vera chiefa, e diletta sposa di Dio, AB ORIENTE ADD VCAM SEMEN TVVM.

Seguita dopo questa al luogo suo l'historia della conversione della parte del Meriggio, contenente l'Africa, & l'Ethiopia, con l'Egitto. Nella quale si vede, certo fatta molto vagamente, l'historia del Battesimo dell'Eunuco della Reina Candace d'Ethiopia, la quale ne gl'Atti Apostolici di San Luca, diligentemente si racconta. Il quale fatto si può credere sicuramente, che fuste il principio della fede in que paesi. Vedesi dunque in questa tela, colorita con molta grazia, e fatto il tutto con bel giudizio, e disegno, il detto Eunuco, vicito della sua carretta, con molti ser ui intorno, tutti nel volto neri, & vestiti ricchamente alla Moresca, e có molto oro, e molte gioie riceuere humilmente il Battesimo'da San Filippo. Vedeuisi similméte accomodata in buon luogo, e molto ben posta, per riconoscimento del paele, la figura dell'Africa, nella maniera, ch'ella si vede nelle medaglie di Adria no : aggiuntoui non di meno l'ornamento del capo, secondo, che si caua dalle medaglie di Metello, perciò che gl'esce vna pro= hoscide, o vogliam dire nisolo di Elesante sopra la testa; & i den ti, e gl'orecchi pure d'Elefante, come si ha nella detta medaglia: col suo fiume di color moro, & altri contralegni a proposito. E le parole della Base, alludendo al color nero di fuori nel corpo, & alla

& alla luce della grazia dentro nell'anima, sono queste, prese pur dal Proseta, TENEBRÆ TVÆ ERVNT SI-CVT MERIDIES.

Dietro a questa dalla parte Occidentale, doue è quella bella, e diuota imagine di Santa Maria Maddalena di mano di Dona tello, è stata posta l'historia (non pure per questo generale propolito molto accómodata, ma anco per grata memoria della Mae Rà del gran Re Catolico, il quale èstaro il Compare di questo Battesimo, accomodatissima) la conversione della nuoua Spagna, e dell'Indie Occidentali, auuentra si può direa' tempi nostri, per opera, & industria del Regno di Spagna, e del padre, & auoli del lopradetto Serenissimo Re Filippo, e sua propria; tependoui, & mandandoui tutta via di nuouo, zelanti, & feruentissimi religiosi, che fanno nel profitto spirituale di que' popoli marauiglie incredibili, tal che pare rinato il secolo de gl' Aposto li. Della quale ritrouata, & nuoua habitazione, e conuetfione di tanti paesi, non ha veduto per auuentura il mondo, da primi secoli in quà, cosa maggiore. Vedesi addunque nella parte dinanzi di questa historia, figurata la Spagna nel modo, che si ha dalle medaglie, cioè in habito di guerriera, con capitani intorno, e con bandiere dell'arme Reali, & Imperiali, d'Austria, di Castiglia, e d'Araona: & al pie della Spagna, il fiume di Tago, che ver la acque d'oro, onde è chiamato da i Poeti, Aurisero. Nel piu lontano poi si scorge la figura della nuona Spagna, nuda, ma or nata all'vsanza di quel paete, d'oro, e di gioie: & con alcuni animali proprij di là, che ageuolmente la contrasegnano. Et a can to a lei è il fiume della Piata, che come il nome suona, ha l'acque d'Argento. Vicino a lei si vede piantata vna semplice Croce di leg no, nel modo, che si dice hauere da principio satto il Colombo. Et per la campagna si veggiono sparsi Indiani nudi, con que' loro capegli lunghi, o vero con quelle poche, e rozze vestimenta, le quali vsano piu di pelle, che d'altro: & alcuni religiosi fra esti, che parte predicano, & insegnano i misterij della santa fede; e parte gli battezzano. Et in altra parte vi si veggiono gen. ti, che murano città, & chiele; & nell'aere vn' Angioletto cor'vn breue, dichiarante il benefizio, & contento di que' popoli, che ringraziano Iddio: che quantunque dopo gran tempo si èricor dato della promessa sua: & dicono: NON IN ÆTER-NVM OBLITVS ES NOSTRI DOMINE. Et

nella

nella Bale, queste parole del Proseta, esprimenti la sopradetta promessa: SALVABO POPVLVM MEVM DE TERRA OCCASVS SOLIS.

L'vltima al Settentrione contiene la conversione de Franchi. popoli da alcuni detti, e creduti Sicambri per origine. I quali viciti delle parti Settentrionali, e sparsi prima per la Germania, e dato il nome alla Franconia, si ritirarono intorno al Reno. E dopo, passato il frume di sotto, e di sopra, & fino alla Spagna, oc cuparono tutta quella parte, che poi dal nomeloro, si chiama Francia. Vedesi addunque dipinto in questa historia, in vna piazza il Re Clodoueo, o vero Clouis (che nell'vn modo, & nell'altro si truoua chiamato, si come anco nell'idioma nostro, Lodouico, e Luigi) armato tutto fuor che la testa, in atto di battezzarli con que capegli lunghi, & intrecciati, come vsauano i Re di quella nazione; a piedi del Velcouo di Rems, San Remigio: Il quale metre aspetta l'ampolla della sacra vnzione, la quale no può il suo ministro portargli, per la gran calca del popolo, che gl'impedifce il passare, volendo ciascuno esser de primi, & piu vi cini al Velcouo: Ecco, che con gran marauiglia di tutti, vna cotomba miracolosamente ne porta vna dal cielo: e cosi si da persezzione a quel santo Battesimo: stando a canto al Rela Reina Chrotilde, Christiana, e santa Donna, e non minima cagione, con lesue continue orazioni, & co santi esempii, della conuer, fione del feroce, & guerriero marito fuo : con il quale fu infie, me battezzata vna sorella di lui, detta Alboslede. Vedeuisi ancora oltra le dette cofe, & in scudi, & in bandiere l'antica Arme di que' popoli, cioè tre corone, e parimente quell'altra di tre botte, o vero rospi, che poi si conuertirono in gigli d'oro, nel campo celeste. Et a piedi di San Remigio si leggono le parole, che egli disse in questo atto, MITIS DEPONE COLLA SI-CAMBER: ADORA QVOD INCENDISTI, INCENDE QVOD ADORASTI. Nellontano poi si veggiono l'altissime montagne verso Aquilone, e la Sicambria con quei freddissimi paesi d'ond'egli vscirono. E per maggior fegno ancora, vi si vede vn monte, quasi in figura humana, finto di pietre, con Alci, & animali intorno di que paesi: & nella Basa si leggono queste parole del Profetta: DIC AM AQVI LONI DA, ADFER FILIOS MEOS DE LONGINOVO.

C

Venendo hora a ragionare delle statue, & historie, e descrizioni loro la prima a man destra (pigliando la man destra secondo l'vso della Chiesa, per quella parte dell'Altare doue si legge l'Euangelio ) è quella di San PIETR o, Principe de gl' Apoltoli, la qual'è alta, si come anco sono tutte l'altre, circa cinque brac cia, e finta di marmo, in attitudine, e maeltà degna di rapprelentare quel l'etro, e quella vera pietra, e fondamento, sopra cui volle nostro Signore edificare la sua Chiesa: ha nella parte piu alta nel suo Epitassio, queste parole, CREDO IN DEVM. PATREM OMNIPOTENTEM CREATO-REM COELI, ET TERRÆ. Enell'historia, cheha forto i piedi, nel mezzo della Bata sua, in cima della quale, quasi schengail dado, doue posa in su la Base la statua, è vna bellissima maschera con l'ale, e capricciosa, tutta messa d'oro: si vede, essendo egli, come destinato alla conversione della Reina del mendo ITALIA, nel mezzo di Roma, capo di quella, e confe guentemente del mondo, starti battezzando molti cittadini Ro mani, con San Paulo a canto, predicante alle turbe di quel bellicolo popolo i mentre la statua di Gione Capitolino, & altri Idoli sono spezzazi rotti, & abbattuti per terra. Nel sondo della qualen storierra si vede figurata: l'Italia, nel modo, che si ha dalle medaglie antiche, a sedere sopra il mondo, e coronata di torrise di città; & hauente nella deltra mano vno scetto, e nell'altra yn corno di douizia.

Dall'altra parte, cioè dalla sinistra, dirimpetto a questa, si vede collocata sopra la sua Basa, con una maschera simile alla gia deteta, la quale pare, che sostenti il dado, si come sanno tutte l'altre; è un Santo Andre A, anch'egli certo molto lodata sigura, con quelle parole sopra, che a lui si attribuiscono del Simbolo, ET IN IESVM CHRISTVM FILIVM EIVS VNICVM, DOMINVM NOSTRVM. E sotto la detta sigura nell'historia di chiaro scuro nella Basa, è sigurata in bella maniera la conversione della Scithia, e dell'Achaia, doue sin la vita, & acquistossi la gloriosa palma del martirio: esfendo per tutto Battezzatori, e genti, che in diuersi modi corrono, quasi a gara, a prendere il Battessmo: come nel principio, esplicando il concetto generale di queste historie, si diste, per no

hauer sempre a replicare il medesimo.

Ritornando alla destra, a canto a San Pietro, è la statua di

San I A co po Maggiore, sopra la quale si leggono le parole, QVI CONCEPIVS EST DE SPIRITY SA NECTO: NATVS EX MARIA VIR GINE, E nella sua historierta nella Basa, si vede figurata la Spagna. La quale si dice essere stata dalui convertita alla sede: & che vi andò da prima; e poi ritornato in lerusalem, su da Herode Secondo ammazzato. Ma o in vita, che ciò sacesse, dopo morte (quando i Santi per grazia di Dio, operano, non meno, che viuendo) certo è, che la Spagna lo tiene per suo proprio Apostolo: e che egli ne ha particulare protezzione. Vedesi dunque figurata in esta historia la detta provincia, in quel modo, che stà nelle medaglie: & il Santo Apostolo battezzante que popoli, i quali co somma allegrezza corsono al sonte della grazia a lavars.

Incontro a'S lacopo, e dopo Santo Andrea, venendo dall'altar maggiore verso la porta principale, seguita l'Apostolo diletto di Giesu Christo, San Giovanni Euangelista conosciuto per la sua Aquila a canto. Il quale su speciale Apostolo dele l'Asia minore, e predicò parricularmente, e dimorò lungo tempo in Eseso. E pciò si vede nella sua historietta da basso, oltre all'altre cose, instra que' Greci, che volenterosamente corrono al Battesimo, quella sigura di Diana, della quale si ragiona negl' At ti Apostolici, sormata a guisa d'un Termino, pieno di poppe, e con una cestella, overo paniere in capo, piena di siori; con alcuni animali apiedi. E questa è sopra un'Altare spezzata pel mezzo, e l'Altare in un Tempio, che rouina. E le parole del Simbolo, che sono sopra l'Altare, sono queste, PASSUS SUB PONTIO PILATO, CRUCIFIXUS, MOR-TUUS, ET SEPULTUS.

E ritornando dalla parte destra, seguita dopo S. Iacopo maggiore, San FILIPPO, del quale si dice, che predied in lontanissimi paesi a popoli, che habitano in su l'Oceano. Il che mol to ben dichiara quello, che dipinto si vede nella sua historietta da hasso, doue si vede in bel modo sigurato il gran padre de' ma ri, Oceano; & insieme il Santo Apostolo predicante a que' po poli. E sopra se gli leggono le parole della sua particella del Credo, DESCENDIT AD INFEROS, TERTIA DIE RESVRREXITA MORTVIS.

Dirimpetto a questo si vede posto nel medesimo modo il San to Apostolo BARTOLOMEO, al quale si dice esser venuta in forte l'Armenia, & Licaonia, con i paesi intorno. Iche assai bene dichiara l'historietta della Base, nella quale è vn'Armenia farra in quel modo, che si ha dalle medaglie di Marc'Antonio Imp.ma meglio ancora vedendonisi posata sopra alcuni monti l'Arca di Noe, la quale sopra esti monti d'Armenia si posò, seco do la scrittura sacra. E le parole, che ha sopra il capo questo San to, sono queste: ASCENDIT AD COELOS, SE-DET AD DEXTERAM DEI PATRIS OMNI-POTENTIS.

Seguito, secondo l'ordine già posto, dalla destra San Tom-M Aso, il quale fu destinato a predicare a gl'Indi, & a i Persi. E di questi la parte del Simbolo, come è notissimo dice così: I N-DE VENT VRVS EST IVDICARE VIVOS ETIMORT V. OS. Nell'historia, che è sotto il detto Santo, -per accennare questo pacse, si vede il siume Indo, tanto nomina -to, con alcune di quelle persone, senza dubbio fauolose, le quali si dicono nascetui intorno, come sarebbe a dire con vn'occhio solo, con teste di cani, & altri simili mostri, piu presto imaginati,

che veduti dalii scrittori. A coppia co lui, & a dirimpetto viene a essere il Santo Euangelista MATTEO, sopra il quale si legge, CREDO IN SIPIRIT VM SANCT VM. Eperche a lui toccò, come sti dice, in sorte la Macedonia, con la Tracia, Epiro, & altri paesi vicini, che già ardirono di dar briga al resto del mondo tutto; essendo vn'Alessandro messo a guerreggiare con i Romani, & wivaltro Alessandro con tutto l'Oriente: questo accennando è -frato dipinto nell historia della Base, che softiene questo Santo, vna Macedonia armata con palme in mano, appoggiata sopra -vna Base di marmo, con queste parole, MAGNO ALEXAN-DRO DVEE, MAGNOS REGES ORIENTIS SVPERAZ IVI: AT HOC DEVO MATTHAEO, PRINCIPES TE-MEBRARVM. Et in aria l'Angelo di questo Santo, pare che Acacci gran numero di Demonij: e que popoli in terra armati pate, che si veggiano con gran diuozione venire al Battesimo.

Ripigliando dalla destra la quinta coppia, vi ha la statua di San, l ACOP O. Minore, la cui parte del Simbolo, che se gli vede sopra dice : SANCTAM ECCLESIAM CA-ATHOLLICAM: SANCTORVM COMMYNIO-NE M. E percioche predica quello Santo Apoltolo, comene

in force

dimoffra

dimostra la sua Epistola chiaramente, alle dodici Tribu cacciate, e disperse, ciò èstato figurato nell'historia del piedestallo in certi popolis i quali odono il verbo di Dio, e si battezzano; essendo vestiti in habito di petegrini, e viandanti, come gente, che non habbia sede serma, ma sia in viaggio, con suoi fardelli addosso. E però in questa historia non sono, ne città, ne castella, ma ten=

de, padiglioni, e frascati per tutto.

A dirimpetto a questa è la statua di San Simone, il quale su mandato a predicare in Egitto, come ben si dimostra nell'historia, estendo in essa la sigura ordinaria dell'Egitto, in quel
modo, ch'ella si vede nella medaglia d'Adriano. Et oltre all'Ibi,
vi è aggiunto il Coccodrillo, & il Toro detto Api, con la testa
humana, nella maniera, che si vede nelle medaglie di gli Eliopoliti. Et oltre ciò si vede nel lontano quel loro Iddio Anubi, con
la sua testa di cane; con altri loro Dij, sparsi per terra; & in quel
cambio ritte per tutto Croci. Ela particella del Simbolo di
questo Santo sopra la testa, è questa: R E M ISSI O NE M
PECCATORYM.

Per l'vitima coppia, è dalla parte destra la statua di S. T A DEO, con il suo Articolo sopra, C A R N IS R ES V RERECTIONEM. E perche gli toccò in sorte della sua predicazione tutto il paese, che si chiude insta il gran siume Eustrate, & il Tigri, che perciò si chiama Mesopotamia, perciò nell'historia, che è a pie del Sato, si veggiono questi due siumi met tere in mezzo tutto il rimanente di essa historia, nel quale si veggiono per tutto, huomini armati, secondo l'vsanza d'Oriente, con Archi, & con saette, & alcuni di loro a cauallo, venir lieta-

mentea riceuere il Santo Battesimo.

L'vltima di tutte, come ancora egli dopo tutti gl'altri su eletto all' Apostolato, è la statua di San MATTIA, il quale predicò per la Syria, e que' paesi intorno. E però nella sua historia da basso, si vede in luogo cómodo, e mosto ben satta, l'imagine della Dea, chiamata anch'ella con l'istesso nome della prouincia, Syria; posta a sedere sopra vn Lione, e tenente con vna mano la bri glia, e con l'altra vno scetro; & in capo, vn vaso a guisa di cesta, pieno di siori. Il resto poi dell'historia è conforme a quello, che mell'altre si è detto. E le parole del Simbolo, che ha la statua soa pra il capo, sono il VITA ÆTER NAM.

Finalmente l'ultime due statue, come già s'è detto, sono quels

la della legge Naturale, e quella della Mossica. Delle qualista prima, posta a man destra, secondo l'ordine già detto (ma a sinistra entrando in chiesa) vestita a vso di pura, e semplice pastorella, e coperta, piu che vestita, di pelle, e con una ghirlanda di naticui siori in capo; tiene in mano un pome, come mostri la cagione dell'inganno suo, e delle lunghe, e graui miserie nostre, delle qua li ancora ci sentiamo: haueva sopra il capo queste parole. DE LIGNO SCIENTIÆ BONI, ET MALINE COMEDAS. E nella Basa è dipinto, quando iddio, dopo hauere essi primi nostri parenti contrasatto al comandamento suo, gli riprende, e scaccia del Paradiso. Et perche meglio da meno intendenti si conoscesse hauea scritto sotto i piedi NATA LEX, come quella, che dal corpo della madre, nasce con esso noi, & naturalmente, & no per dottrina s'impara.

L'altra, sotto la quale si leggeua SCRIPTA LEX, con molti abbigliamenti, & ornamenti sacerdotali, e con le simbrie piene di campanelli, e di melagrane, sigurata per la legge Mosaica, ha sopra il capo vn grandissimo velo, che per poco la cuopre tutta. Nell'vna mano tiene vna tauola di pietra, & vn'altra ne ha a i piedi con parole hebree, che in vna significano douersi amare Dio sopra ogni cosa; enell'altra il prossimo come le stesso. E sopra il capo segli leggono queste parole, NON HABE BISDEOS ALIENOS CORAM ME. Nella sua historietta poi è dipinto quando scendendo Mose dal monte, e vedendo il popolo trescate, è sollazzarsi innanzi al vitello dell'oro, ripieno di diuin zelo, e santo sdegno, batte le Tauole scritte dal dito di Dio, in terra ene sa pezzi: mostrando si nell'un'atto e nell'altro il debole effetto, e la poca durata nel suo buono stato dell'una, e dell'altra legge.

Non si pariò, ne pure accenn ò cosa alcuna della legge de Gentili, & de loro falsi Iddi; come che alcuni l'habbiano tal volta cosi chiamata, perche veramente non su Legge quella, ne in modo alcuno degna di questo tal nome; ma o vno errore, & sciocchezza di huomini poco auueduti, o vno inganno & malitia dell'astuto auuersa rio postro antico o l'vno & l'altro insieme.

Essendosi detto a bastanza del portico di suori, e suoi ornamenti, historie, e pitture; e parimente di tutto l'apparato, che si e fatto a basso dalla parte di dentro intorno al muro; rimanea dirsi, che nella parte di dentro piu alta di questo Tempio, e sopra

le dette

le dette historie, inscrizzioni, e statue; doue intorno intorno sono sopra le colone, i cui capitelli sono tutti riccamente dorati; gran numero di finestre, cioè per ciascuno de' lati, che no sono da altro impediti, tre, è stato accomodato il corridore, che è nel la groffezza del muro alquanto piu alto, che il suo piano ordinario, con parapetto di Balaustri finti di marmo. Sopra il quale fono state a vedere le sacre cerimonie di questo Battelimo, buon numero di gentildonne, cioè quante ne ha capito la capacità del linogo; & l'altre in altri luoghi, come si dirà di sotto. Et oltre ciò alla medesima altezza in ciascun'angolo sopra grandissimi candellieri, erano falcole accese: & così nella faccia di ciascun lato fra le finestre due altri simili, che posauano sopra alcune menso le bianche, & melle d'oro, che ancor vi si veggiono. E sotto queste piu a basso, negl'angoli, e sopra simili mensole altre tanti lumi, oltre actaliri minori alquanto, che intorno intorno erano in su le cornice dell'architraue, che faceuano per tutto marauiglioso splendore & vaghissina vista, non tanto per la moltitudine, quanto per ellere ordinatissimamente divisati: me è hoggimai tempo, che veniamo a dire de gl'ornamenti del facro fonte.

Entrandosi dunque in chiesa per la già detta porta del mezzo, eprincipale, si rappresenta subito in faccia a gl'occhi de riguardanti sopra vn piano alto da terra circa quattro braccia, il quale occupa tutto il luogo della gia detta Tribuna, doue è la pittura del San Giouanni, che battezza Christo, e sporta alquanto. in fuori : vna bellissima Pila di forma ouara, lunga circa cinque braccia, & alta due; finta di pietra di color celeste, o vogliam dire di Lapislazzuli, e sostenuta da gli lati da due branche di Lio-. ne tutte dorate, si come anco l'orlo, o vero bocca, & altri ornamenti, che ha d'intorno, e per tutto. Sopra la quale Pila maggio re, e dal suo mezzo ne surge vn'altra minore finta d'oro, & d'argento con suoi ornamenti ricchi veramente, e graziosi. Et in questa era l'acqua santa del Battesimo. E dietro alle dette due Pile, cioè fra loro, & l'altare, sopra suoi basamenti bianchi, & melli d'oro, èvna statua di marmo di San Giouanni Battista, alta circa due braccia, di mano di Desiderio da Settignano: opera celebratissima da tutti gl'intendenti e scrittori: e quiui in guisa accommodata, che pare quasi sia sopra le sonti, o vero pile. Ne saprei dire quanto è bene accopagnata questa fonte, cosi azurriccia,o vero celeste, & messa d'oro, da due scale, vna di quà, el'al14 Apparato del

tra di là, che salendo sopra l'altezza del detto piano, la mettono in mezzo, bianche come di marmo con suoi Balaustri finti di pie tra verde, e messi d'oro, i quali dalla parte di dentro si congiungono, & mettono in mezzo la detra fonte, che anco rifalta alquanto piu in fuori, che tutto il piano, polando sopradue menfoloni da ciascun lato, che fanno sguancio. E quello, che anco sa bel vedere si è, che in capo di ciascuna delle dette due scale, &: in sul pianerottolo, sotto i piedi delle statue di San Pietro, e San to Andrea, e servono quasi per Bale, sono due vasi a guisa di son. ti, intagliati riccamente, e messi d'oro. I quali spargendo acqua da piu zampilli il giorno del Battesimo, arrecauano non picciol diletto, & a gl'occhi, & a gl'orecchi di tutti; metre si faceuano le sacre solennissime cerimonie del Battesimo: & metre due chori di eccellétissima musica, sopra alcuni gradi, fatti a posta di quà, e di là, a canto al muro, empieuano ogni cosa di dolcissima armo-. nia. Et veramente fra la bellezza, & ricchezza sua ordinaria delle tante colonne, & si belle di mischio, & de pilastri, & delli architraui tutti di bianchissimo marmo, & le fregiature intorno, & cielo di Musaico: & fra l'aggiunta di quelle statue cosi. bene, & ne'luoghi, che patean fatti proprij per loro, collocate: e delle pitture, & Epitafij, & per gli altri già di sopra: detti ornaméti vaghissimaméte copartiti di colori, ed'oro: era a vedere il dì osto Tépio cosa miracolosa: onde si vedean gli huomini nella prima giunta restare quasi smarriti, & suor di se per lo: stupore, & per la marauiglia: ma come si veniua poi a parte a par te cossiderado, no parea si potesser da si diletteuol vista spiccare: & si potea ben chiamare all hora, come lo chiama il gran Poeta: nostro IL Mio BEL S. GIOVANNI, chepiu d'vna volta fu ricordato quel giorno.

Et perche altrimenti non sarebbe stato capace quel Tempio a si gran numero di gentildonne, e Signore, come si dirà di sotto: intorno intorno dentro la chiesa, discostandosi dal muro, e suoi ornamenti, per ispazio di due braccia, erano stati satti gradi, a guisa di Teatro, capacissimi, per la loro quantità, & altezza, di grandissimo numero di persone, ma questi surono poi subito le-

uati, elasciata la chiesa libera, e spaziosa.

Ma tornado alle fonti, sotto le dette pile, & in mezzo alle due scale, si vedeua posando a guisa di vn piccol letticciuolo in sul pa uimento della chiesa, sopra quattro piedi, & ornamento di noce

tutto

tutto indorato, vna preziosissima tauoletta di finissime pietre di valore inestimabile con infinita bellezza congiunta, doue su posato il bambino in terra secondo il costume della chiesa. E nella facciata del già detto risalto, che guarda verso il popolo, e sosiene la sonte tra le due scale, in mezzo alle quali era posto il det to tavolino, è stata fatta con molto giudizio, e si vede ancora mol to gratiosamente dipinta, l'historia di Dauit, quando fanciulletto, & oltre modo bello, e grazioso su per ordine di Dio, vnto da Samuel Profeta, come eletto Re del populo fuo, col motto della scrittura sacra in gstogetto specialmete a proposito, VNXIT TE DEVS DEVS TVVS OLEO LÆTITIÆ. Percioche veramente tanta fu, e così vniuersale la letizia della cit tà nella nascira del suo agnito disiderato Principe, che non cisarà ageuolmente memoria della maggiore giamai, ne della piu cordiale. E questa historia è stata fatta, percioche in tutto questo apparato, si era fatto per tutto menzione dell'acqua, ma dell'vnzione, e del sacro chrismate, che vi concorre, nó mai, se non se vn picciol cenno nell'historia del Re Clouis. E però paruebene in questa historia, che venina dall'altre separata, e per ciò non s'interrompeua il continuato filo della prima intenzione; farne questa memoria con tanto accommodata figura del testamento vecchio; e così a proposito della persona, che si haueua quiui a battezzare.

Hora venendo alla particular descrizione della sacra cerimonia del Battesimo; Ella è stata in Domenica adi 29. di Settembre, il giorno di S Michele Arcangelo; in questa maniera. Che intorno alle ventidue hore, cominciarono a partirsi dal palazzo di S. A. S. quelli che haueuano a accompagnare il Serenissimo Principe: Dopo alcuni Trombetti, che andando innanzi, & fonando dauano principio al Corteo; seguiuano tutti i Signori, Gentil'huomini, Caualieri, & altri della Corte del Gran Duca, vestiti ricchaméte: dopo loro seguitaua otto Reuerendissimi Ve scoui delle città dello Stato: Et subito dopo loro, & dopo il picciol figliuolo dell'Illustriss. Sig. Gilmondo de' Rossi, che vestito di bianco portana in mano vna gran salcola, secondo, che si costuma; veniua l'Illustrissimo Signor Iacopo Appiano d'Arao na, Signor di Piombino, con detto Serenissimo Principe in sule braccia, coperto con vn gran velo bianco; & a canto gl'era il det to Illustrissimo Sig.D. Antonio di Mendozza, che hauea da te76

nerloin nome di Sua Maestà Cattolica, a battesimo: Messi in mezzo da gl'Alabardieri della guardia, tutti coperti d'armi bian: che, che teneuan con qualche fatica la via aperta: per lo popolo infinito, che vi era concorlo. E finalmente dopo costoro seguirono a due a due, circa dugento trenta Spose, & Gentildonne; fra le quali le Damigelledi S. A. S. erano tutte a vna medelima maniera vestite di telette bianche, & simile alcune altre Signo. re, e non poche delle Gentildonne Fjorentine: Altre ve n'erano di variati colori, ma tutte cosi riccamete, e con broccati, telet te d'oro, e d'argento, & altri vaghissimi drappi, e con tanti ricami d'oro, e di perle, e cosi ricchi, e auuenéti, che cobatteua insieme senza potersi ageuolmente giudicare qual vincesse l'vna l'altra, o la ricchezza, o l'arte: oltre all'oro, e gioie, che haueano intorno. ch'erano tante, e tali, che su il di vn stupore a vederle; & sarebbe cola dificile a raccontarle: ne è da tacere dell'infinito popolo adunato a vedere il giorno questo spettacolo, che dal palazzo infino a S. Giouanni, venendo da i Gondi, Santa Maria in campo, e da i fondamenti infino alla porta di Santa Maria del Fiore. che guarda verso la via del Cocomero, erano oltre modo piene; i tetti, le porte, ele finestre, le quali parate di ricchi tapeti, e piene di Gentildonne, efanciulle ornate tutte quanto haueano sapuro, faceano una bella, e gratiosa corrispondenza al sopradet to Corteo. Molto piu era, e piu vario il popolo sparso per le piazze, e per le vie, perche erano tanti, che non vi si potea passare, e le nella piazza di S. Giouanni, e di quel Tempio non hauesses ro hauuto cura gl'Illustris. Sig Mario Sforza, & il Sig. Gilmondo di Rossi con buon numero di cauai leggieri, i quali saccuano far via si sarebbe durato fatica a passare.

Intánto, erano di già per altra via andatia S. Giouanni il Serenissimo Gran Duca, e gl'Illustrissimi Cardinali Medici, & Sfor
za, & l'Illustrissimo Signor Iacòpo Buoncompagni Gouernatore di S. Chiesa, e per singulare, & paterna affetione specialmente
da sua Santità mandato ad honorare con la presentia, & insieme con il sauore, e beneditione di sua Beatitudine questo atto:
Quando peruenuto il puttino alla già detta porta di Santa Maria del Fiore, nell'entrar dentro, se gli tecero incontra cinquanta bellissimi giouanetti, vestiti da Angeli, con gigli bianchi in
mano, & vna salcoletta spenta, stati riccamente aconci, & con
tanta vaghezza di oto, & di candidissimi veli, & con maniera ve

ramente

ramente angelica, dalle Compagnie, o vero Confraternite di fanciulli della città, che hareste detto, essi veramente esser ditcesi di Paradiso, & venuti a honorare questo Battesimo: Perche accozzandosi insieme in quel luogo questi Angioletti con le già dette Damigelle vestite a bianco, che erano le prime, parle veramente il giorno rinouellarsi l'antico costume della S. primitiua Chiesa di vestire di color candido i battezzati, donde fi chiamano ancora que' giorni In Albis. Questi addunque fatta reuerenza al puttino, a coppia a coppia, con i loro gigli in mano, come fi è detto, se gl'inuiarono innanzi; essendosi intanto nell'arrivar suo primo, in su quella piazza, cominciato a fentire con gran dolcezza di tutti, la Musica di strumenti, e di voci, che era fopra il detto portico; & lo condussero nel già detto Tempio, preparato, & acconcio nella maniera, che poco fa si diss. Doue ardendo ogni cosa di lumi, & di colori, di oro, di gioie, di perle, di pietre pretiole risplendendo, & di Juoni, canti, & voci di letitia, & di riso risonando per tutto: pareua che veramente si fusse aperto il cielo: & arrivate però prima, le dette Gentildonne, & collocate ne' gradi prima per questo, come si è detto, ordinati: su dal Reuerendissimo Monsignore Alberto Bolognetti, Nunzio di sua Santità con molta deuotione, & maiestà Battezzato questo nostro Serenissimo Signorino, sopra la già descritta fonte, e dinauzi al ricchissimo Altare tutto d'argen to con suoi candellieri simili; mentre dolcissime musiche oltre alle già dette di fuore, fatte a posta, da piu bande, per tutto quel Tempio si vdiuano: & patimente assistendo tutti i detti Angeli con i loro gigli, e torchietti accesi in mano. Fu il nome FILIPPO, donandogli il suo proprio la Sacra Cattolica Maestà, con segno veramente di particulare, & amoreuolissima affettione. Et come le cose de i gran Principi non pare che auuengano lenza special providenza: su considerato all'hora, che in quello stesso Altare, che era innanzi alla sonte apunto doue si celebro questo secramento, era il braccio del glorioso Apostolo di Gieln Christo S.Filippo, condotto in questa città fino all'anno 1190. & come prettosissimo Teloro sempre tenuto carissimo, secondo che largamente racconta il fedele, & antico scriptore delle Istorie nostre Gio. Vill. Onde non parue senza misterio, che oltre alla già detta cagione vi si aggiugnesse ancora sauo re di quel Santo, che per le molte gratie ottenute da Dio per le lue

sue intercessioni a questa città è stato sempre! in singular deuo. tione, & si annouera fra vno de' Sati Protettori, e Tutelari, o vo gliam dire Auuocati; con tale duque, & si felice annuzio di ta, to Apostolo si può dire presente, edi sì gra Re: no maco per la religione, e pietà, che per la sua gran potentia glorioso, & vnico al modo: Fu posto il nome al Sereniss. Principe. Ne è da tacere che alcuni nostri Mercatăti hauedo madato in que' paesi ploro negotij ricordandosi la che si douea fare questo Battesimo vollo no p dimostratione d'vna cotale amoreuolezza condurci dell'acqua dell'istesso siume Giordano. Et cosi no solo co la pittura, che di lopra si disse, si rappresentò all'hora: ma con l'acque istesse, & proprie del medesimo fiume il sacro misterio di questo Batsimo. Hora finita del tutto questa solennissima cerimonia? gli stessi Angeli nel medesimo modo l'accompagnarono insino alla porta del palazzo, & quiui presa licenzia inchinando, si partirono. Et intanto con il medesimo ordine, se ne tornarono tut ti, e huomini, e donne in palazzo. Done nella sala principale. & maggiore, parata nella maniera, che può ciascuno ageuolmen teimmaginarsi, con due ricchissime credenze, era apparecchiato il solennissimo conuito. Del quale non si potendo dir tanto, che poco, per ogni modo non fusse, sarà meglio tacere; dicendo solamente, che a quello seruirono con bell'ordine, tutti i piu nobili giouani della città, stati a ciò sare inuitati di ordine di sua Altezza Serenils. e tutti essendosi moltoriccamente vestiti, per honorare il loro Serenissimo Principe, & parimente le stelsi.

Ma prima, che si venga a dire alcuna cosa della caccia, satta il martedì seguente in su la piazza di Santa Croce; non è da
tacere, per non destraudare niuno della douuta lode, che delle co
se appartenenti al suo vssicio, & in San Giouanni, & in palazzo,
ha hauuto cura Bernardo Buontalenti, Architetto di Sua Altezza Ser. delle pitture di dentro, Alessandro Allori, e di quelle di
suori Francesco da Poppi, amendue Pittori eccell. Et nel vero,
considerata la prestezza, con che tutte, e le pitture, e le statue sono state satte, si può dire, che tutte siano eccellétissime, e dignis-

sime di lunga vita.

Il Martedi poi seguente, che su il primo giorno d'Ottobre per trattenere que' Signori che erano venuti ad honorare la sesta di questo Battesimo, si sece in su la piazza di Santa Croce vna Caccia, la quale si può quasi chiamare, per la breuità del tempo,

che

chi.

che ci fu a procacciare le fiere, & dare gli altri ordini, alla sprone duta: ma pure con molti animali, non solamente da cacciagione piccola, e d'animali mansueri, come lepre, cerui, daini, capri: ne di fiere ancora, come lupi, golpe, & porci saluatichi, che da bracchi, & leurieri, & da leopardi ancora che vi erano da caccia si sogliono pigliare:ma veraméte grossa, & di queste molto maggiori, e piu feroci, Tori, Orli, Tigri, e Leoni, i quali no solo da cani alani, & corsi, et mastini surono cacciati: ma da huomini ancora armati in diuerse maniere, e có diuersi accidéti, e particu larmente i Tori trattennero alcune hore vn popolo infinito, che no solamete haueuano piene le finestre, e i tetti delle case di si gra piazza, ma molti, e grandissimi palchi, che intorno intorno a gui sa di Teatro, & tal volta palco sopra palco in alcuni luoghici→ gneuano da tre parte la piazza, doue cappiua vn popolo inestima bile, & da non si credere ageuolmente. Erano questi molto ben fatti, & tanto alti quanto si giudicaua, che non potessero arriuare i salti de Leoni, e de Tigri, che molto alto saltano. Era per la piazza alcuni animali di legno in diuerse forme, come vna Te= stugine, vn Ranochio, vn Mostro marino, entro i quali stauano huomini forniti di assai suochi lauoratti, con trombe, e razzi da mouere, & incitare, & spoltronire le fiere, dal romore, & dal nuouo, & inustrato spettacolo di tanto popolo, stordite, & quasi fuor del senso: Questi tali animali finti, con certe ruote m: e= streuolmente congegnate, e da medesimi, che vi erano dentro mosse, andauano per tutto: e perche le cose delle caccie, & loro maniere, & auuenimenti sono ordinariamente tanto, o quanto note a ciascuno, non piglierò fatica superflua in discriuere tutti i particulari accidenti, che vi auuennono, potendolofi ciascheduno per le medesimo ageuolmente imaginare nelle caccie vedute alla campagna. Saluo che parue a molti nuouo, i Leoni non hauer mostro segno di fierezza straordinaria, il che sempre è auuenuto in simili caccie, o che tratti, & nutriti in luogo chiuso perdano assai della natia serocità, o che pur cosi porti la lor natura di non si muouere allo abbaiar de cani, che molti ne haueano intorno, che però non si accostauano: mostraron piu presto segno di mansueti animali, che di seroci, & spauenteuoli fiere: Però tacendo del resto dirò solo d'vn Toro, il quale coperto d'una rete tutta allacciata di fuochi lauorati, & di razzi venne in campo, che essendo di sua natura fiero, e da questi suochi, che faceano bella, e bizzarra vista a vedere incitato, e quasi insuriato sece grandissime brautire, fin che o stracco o sbigottito da suoi medesimi suochi si gittò in terra in guisa che pareua senza posso alcuno, e veramente morto: perche essendo piu volte molestato, & sieramente punto non diede mai segno di senso no che di vita per piu d'una hora, quando essendo in questo mezzo tempo messi in caccia altri animali, & parte con cani, parte con arme vecisi, & specialmente un Toro, e un'Orso: come che si destasse all'hora da un lungo, & graue sonno in un subito, e suor dell'espettatione d'ogn'uno salto in piede, e così dibruciato, & mezzo cotto, brauissimamente assento la guardia de Lanzi, e messe in discompiglio, & in suga il popolo, che s'era sparso per la piazza, non aspettando simil ventura. Ma finalmente ammaz zato: dopo alcune altre siere si diede sine alla Caccia, & io lo da rò allo scriuere. Raccomandandomi, e restando a piacer vostri.





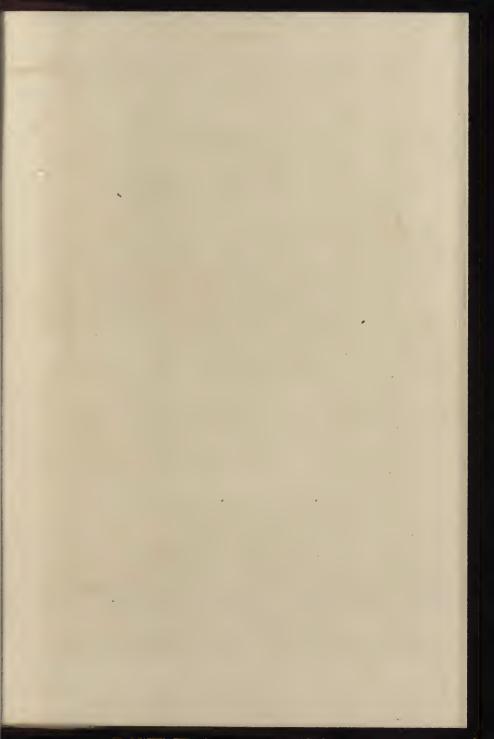



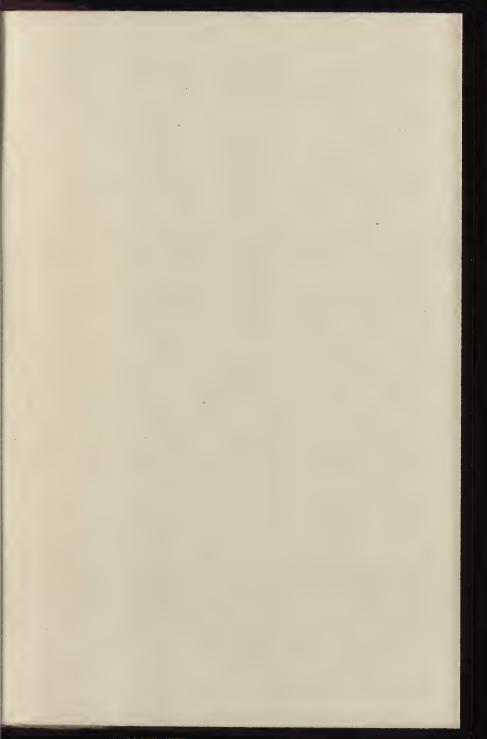



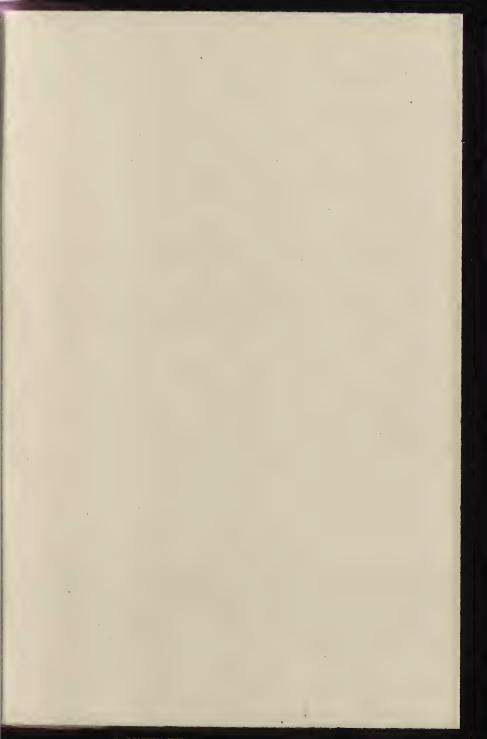











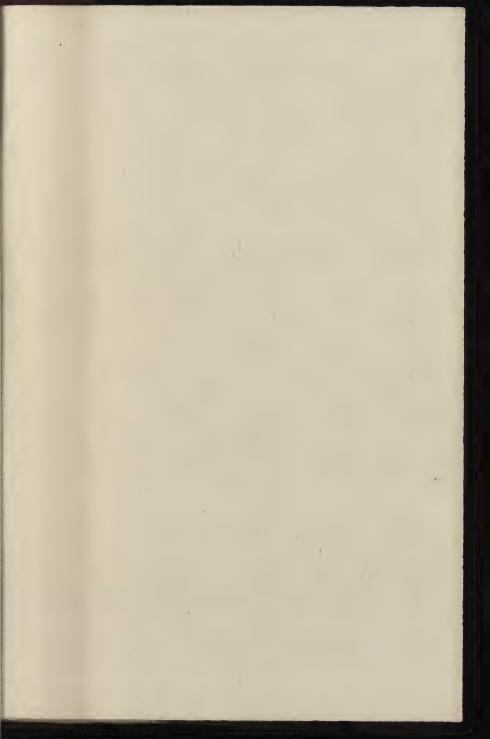

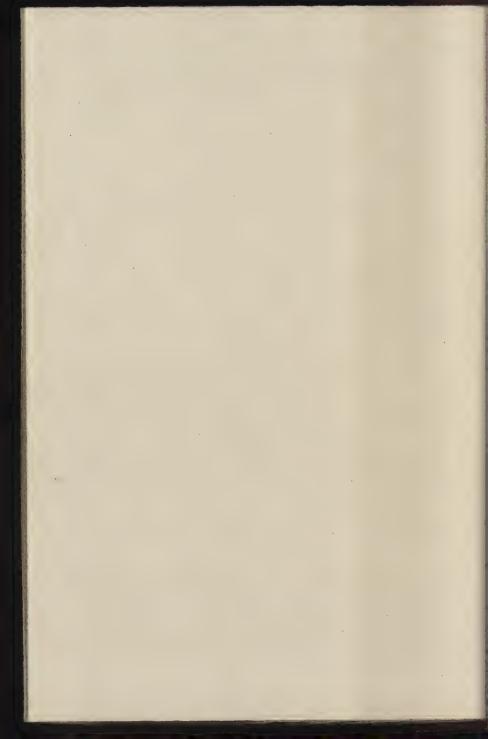

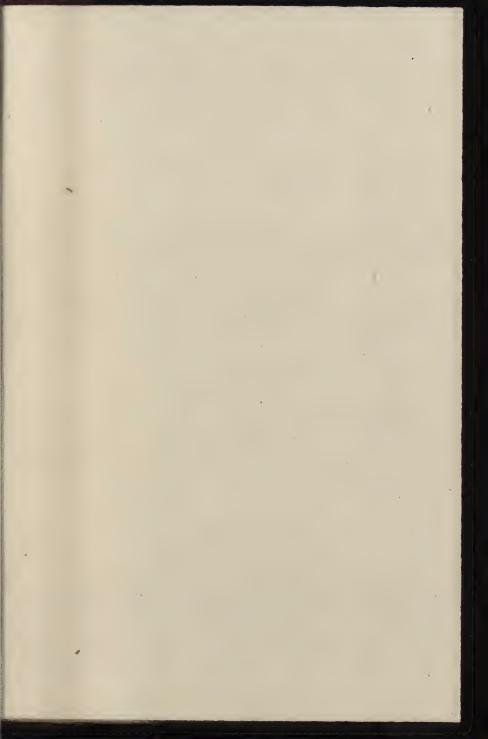



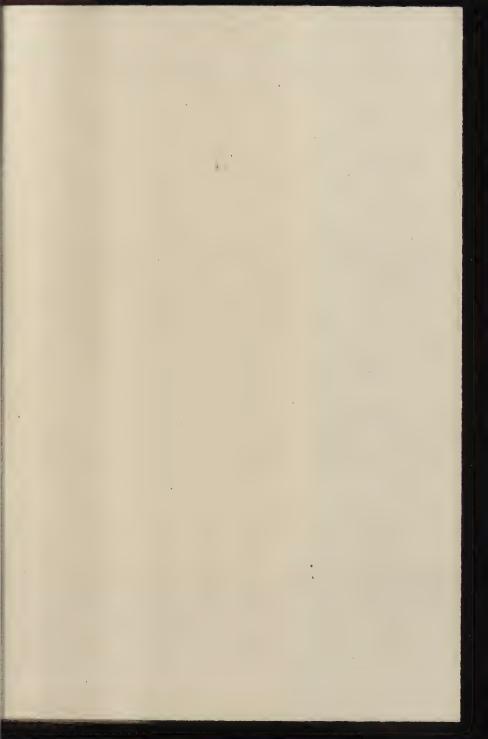

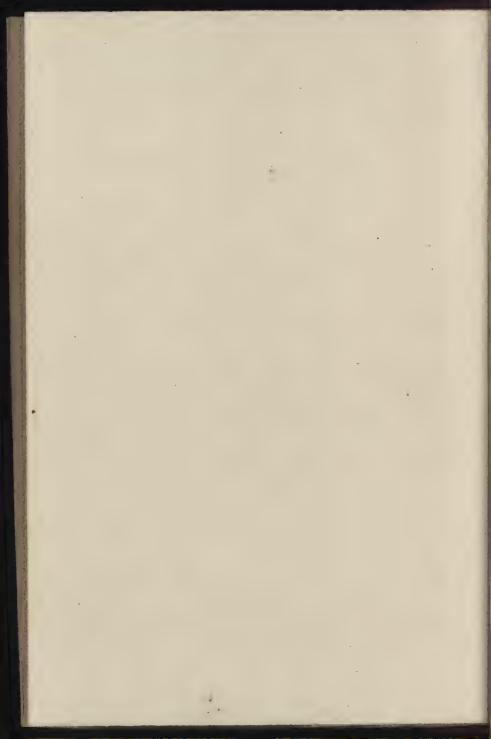

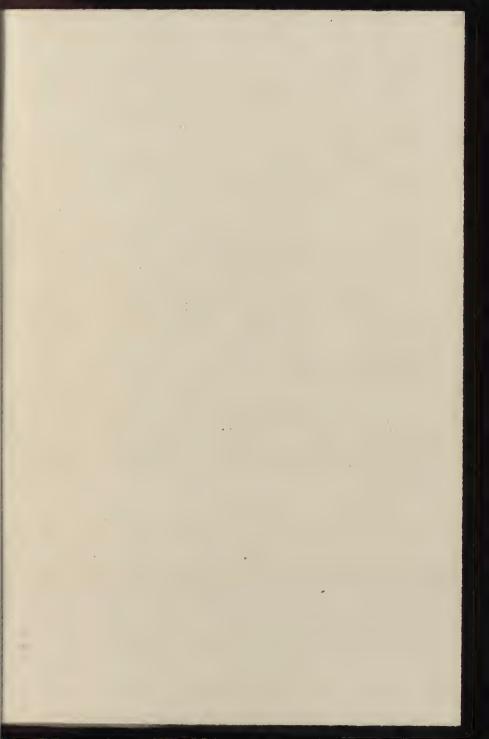





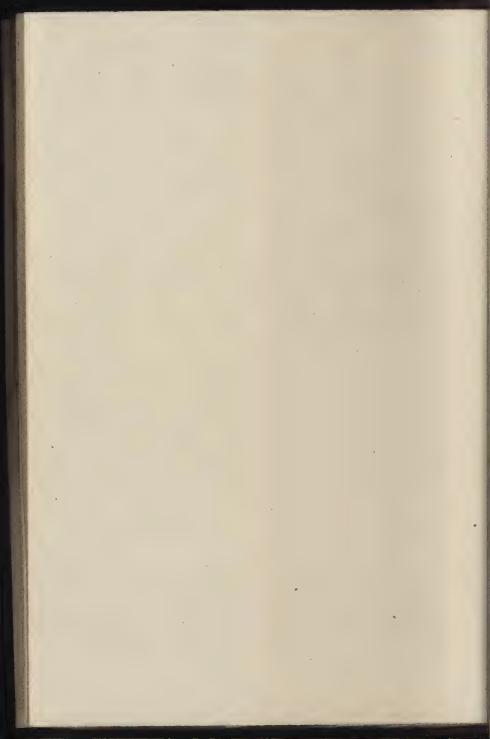

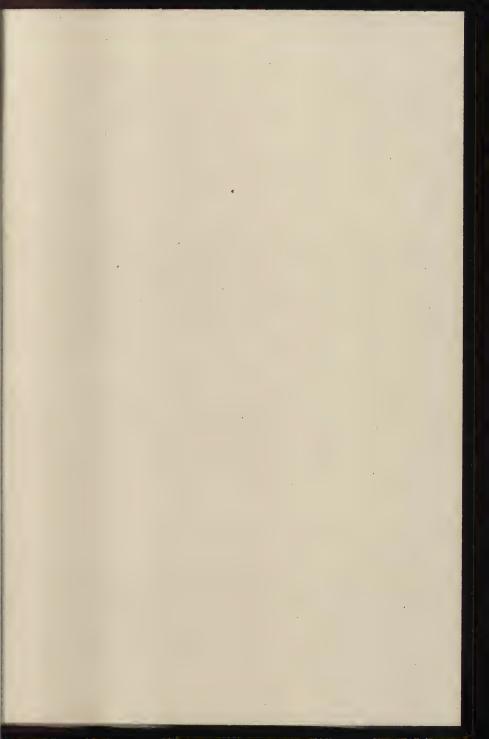

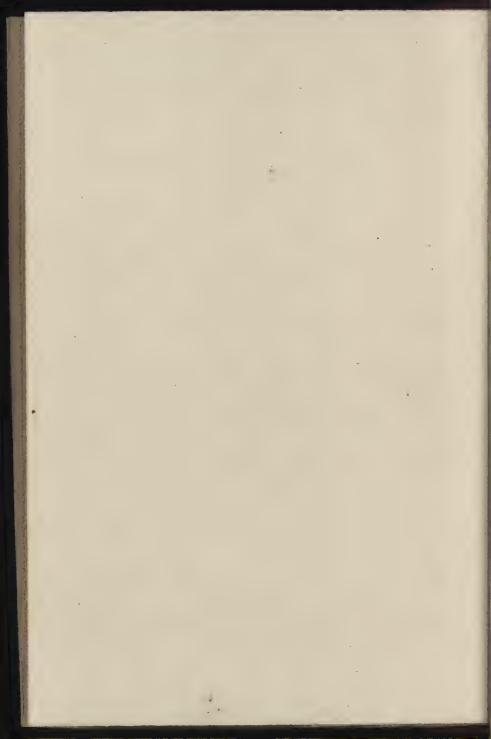

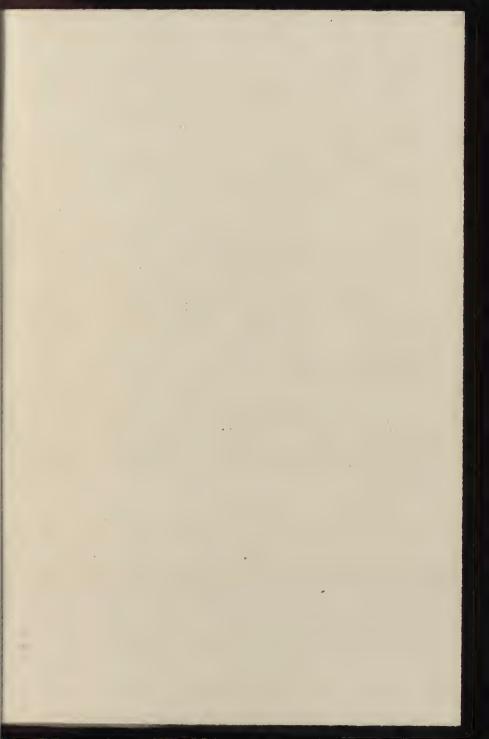

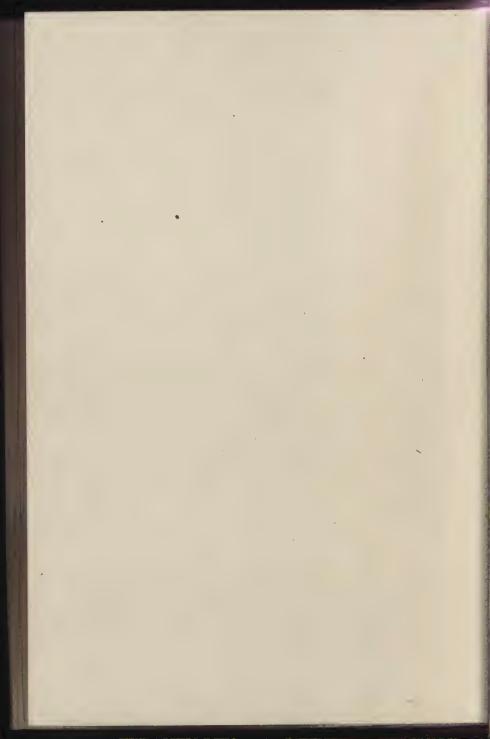



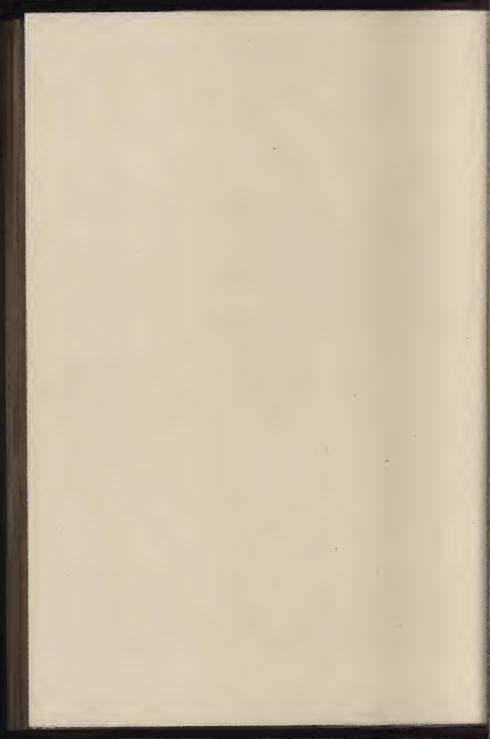

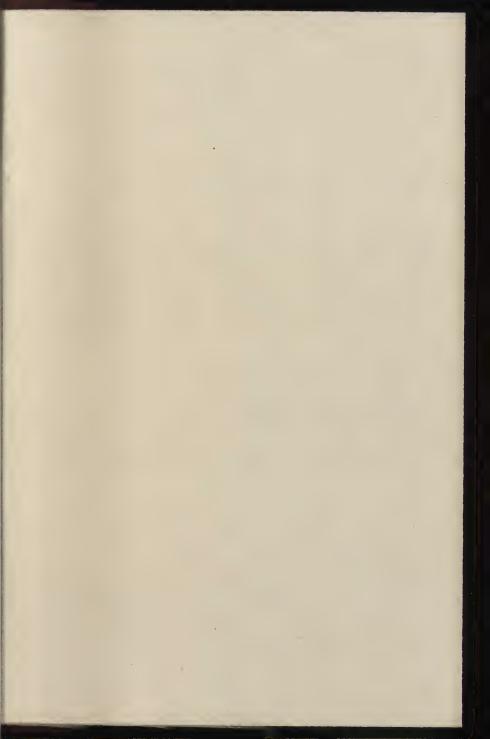

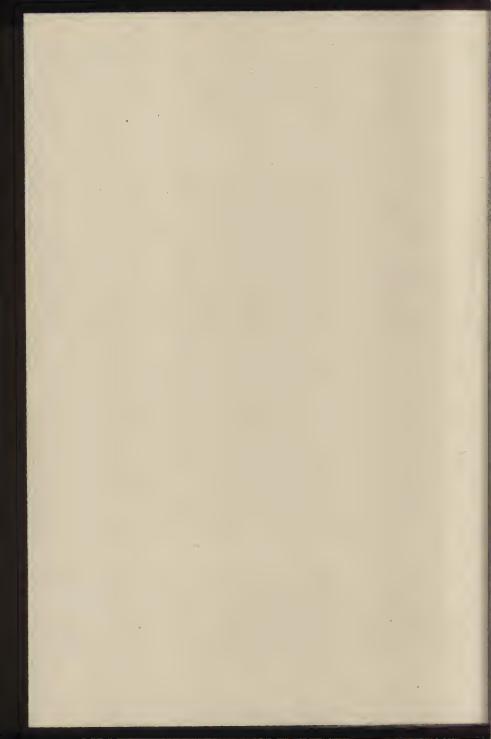



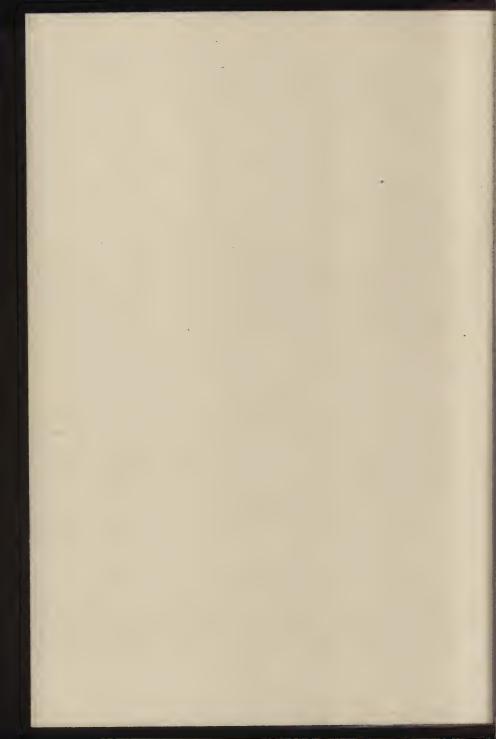

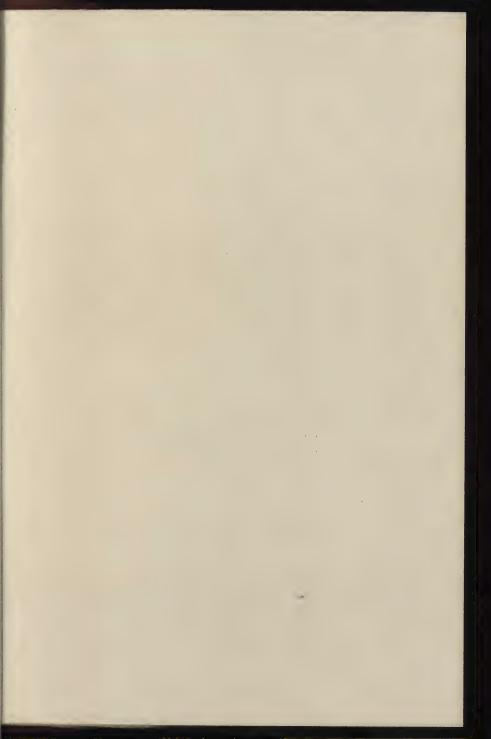







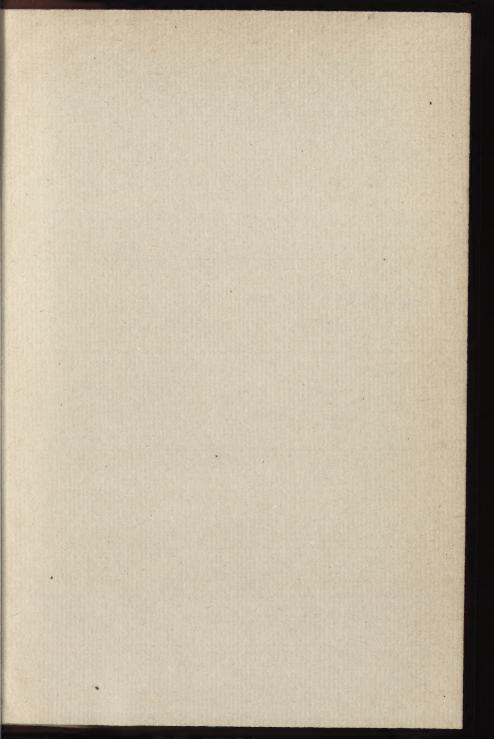

1535-297



